ASSOCIAZIONI

Udine a domicilio e in tutto il Regno lire 16 Per gli atati esteri aggiungere le maggiori spese postali - semestre e trimestre in proporzione. Numero separato cent. 5 arretrato > 10

Esce tutti i giorni eccettuata la Domenica

INSERZIONI

Inserzioni nella terza pagina sotto la firma del gerente cont, 25 per lines. o spazio di linea. Annunzi in quarta pagina cout. 15. Per più inserzioni prezzi da convenirsi. - Lettere non affrancate non si ricevono, ne si restituiscono manoscritti.

# Le recenti feste siciliane

hanno offerta l'occasione a certa stampa di fare dei giudizii completamente sbagliati sul movimento rivoluzionario dell'isola nel 1848.

Naturalmente c'entrava Crispi, e perciò è lecito secondo le teorie di certi democratici da strapazzo di svisare la storia, di rimettere in onore il separatismo e di escogitare ogni mezzo per far divampare l'odio fra l'Italia settentrionale e quella meridionale.

In occasione dei moti siciliani del 1893-94 non si parlava che di popolo generoso, di prodi che combattevano per poter vivere; ora che i siciliani hanno solennemente commentata la gloriosa rivoluzione del 1848 sono divenuti un popolo di mafiosi, di cialtroni, che profittano di qualunque occasione per far gazzarra; e poi hanno applaudito a Crispi, quindi non possono essere che un branco di canaglie!

Sui moti del 1893-94 - che non ebbero pûnto carattere separatista, nè erano diretti contro il governo - abbiamo altre volte espresso francamente la nostra opinione, e non abbiamo risparmiato il biasimo per l'inconsulta repressione governativa.

Purtroppo dal 1860 in poi il governo non ha fatto in nessuna regione italiana — e specialmente nella Sicilia — quanto si sperava, e c.ö è riconosciuto da tutti, e lo confermò l'on. Crispi nel suo ammirabile discorso di Palermo.

Ma negli scorsi giorni che cosa si è commemorato in Sicilia?

La memorabile insurrezione del 12 gennaio 1848 che dava il segnale delle rivendicaz oni liberali che succedettero poscia in quell'anno a breve scadenza, ın quasi tutti gli Stati di Europa.

Se l'Italia non è ancora quale i suoi fondatori la volevano, non dobbiamo perciò gettare il ridicolo e lo scherno sui prodi combattenti della vigilia, e seminare nel popolo a piene mani il disprezzo contro i fatti gloriosi del nostro risorgimento politico e contro gli uomini che li prepararono e li condussero a compimento.

In questa tristissima opera di demolizione di un passato giorioso, quantunque recente, si danno fraternamente la mano tutti i settari, neri e rossi.

Per dare parvenza di giustizia ai loro antipatriotici belati, essi con molta gesuitica abilità confondono date, persone e cose.

Sostengono che l'unità politica è la causa dell'attuale disagio, mentre la vera e principale causa ne è l'eccessiva contralizzazione, che è cosa ben differente dell'unione di tutte le genti italiane in un solo fascio.

Il discentramento, l'autonomia [provinciale e comunale sono aspirazioni giustissime, che anzi, se tradotte in pratica, cementerebbero maggiormente l'unione politica di tutti gli italiani.

Tutti i veri patrioti sono d'accordo nel voler distruggere la cancrena della contralizzazione che ammorba tutta la vita italiana, e quando si raggiungerà questo giustissimo intento le false querimonie dei partiti sovversivi cadranno completamente nel vuoto.

Lo stupendo discorso tenuto da Francesco Crispi al banchetto di Palermo dimostrò in modo veramente splendido come sorse e poi abbia trionfato il movimento unitario politico dal 1848 fino ai nostri giorni. Non nascose i falli che vennero commessi mentre si stava preparando l'unione, i quali falli furono la causa prima delle successive delusioni.

Il discorso di Crispi fu lodato anche da suoi antichi e convinti avversari politici, che in altre occasioni non gli parmiarono le più severe rampogne.

I soliti irreconciliabili suoi nemici clericali e psaudodemocratici, sempre avvinti in dolcissimo connubio, sputarono anche in questa occasione tutta la loro bile per vituperare l'illustre Fertpatriota siciliano.

## IL PANE INTEGRALE

Con questo titolo la Nuova Antologia del 15 gennaio pubblica un articolo del prof. Antonio Celli sulla questione dei pane intiero e completo, questione che è stata testè vivamente dibattuta a proposito dell'impianto ideato e tentato in parecchie città d'Italia di panifici col sistema antispire.

Esaminando i campioni del nuovo pane, il professore Celli ha trovato che i caratteri fisici di questo pane sono: colore grigio scuro, superficie scabra, poca crosta e molta mollica, peso alto relativamente al volume. Nel mangiarlo, le corteccie, non bene impastate, si attaccano alla mucosa della bocca, della gola, dell'esofago. Paragonato col pane attuale, questo nuovo pane non fa bella mostra di sè, e un pane scuro, se forse non riescirà gradito al ricco, difficilmente piacerà all'operaio, il quale in generale, vuole un pane di bell'aspetto.

Per quel che riguarda i cara teri chimici, nei nuovo pane si trova molt'acqua, circa per la metà del suo peso. molta cellulosa, della crusca, notevoli quantità di cenere, press'a poco delle sostanze azotate quanto nei nostri pani casalingo e di mun:zione, di amido un po' meno, di grasso e di acidi un po' di più.

Negli attuali pani di munizione l'acqua arriva fino al 37 per cento, ed in quelli che si trovano sui nostri mercati oscilla dal 28 al 33 per cento. Quest'ultima cifra nel regolamento locale d'igiene del Municipio di Roma venne imposta come la massima tollerabile; a Torino fu analogamente adottata quella del 31 per cento nei pani di maggior volume, e il 28 per cento nelle forme piccole e medie.

Il nuovo pane contiene dal 10 al 15 per cento di umidità in più, al disopra di questi massimi regolamentari: e ciò si spiega benissimo, perchè la crusca, che rimane in esso tutta quanta è, come si disse, molto igroscopica, e il glutine, quando i semi si mettono a bagno nel primo tempo della nuova panificazione, s' idrata al massimo grado, e cosi glutine e crusca trattengono poi molt'acqua, ad onta di tutta la cottura.

In quanto alla crusca, il trattamento puramente meccanico antispire non la rende digeribile. In mezzo al nuovo pane se ne rinvengono delle intere buccie e briciole di buccie, e se anche fosse tutta finamente impastata, non per questo cambierebbe natura e sarebbe meno indigesta all'uomo. L'esperienza secolare dell'uomo civilizzato ci insegna che si deve eliminare la crusca.

Quanto alle sostanze minerali, che nel nuovo pane sono in più che nel vecchio pane, è noto che vi è un limite al loro riassorbimento, e nei pani nostri ve ne sono tante che un' inedia minerale è la meno temibile.

Quando, come d'ordinario, si aggiunga nel panificio del sal comune, e, com'è pure consigliabile, un fosfato acido, si può agevolmente e con pochissima spesa introdurre un eccesso di queste sostanze, del resto assai comuni e facili ad assimilare.

E' l'inedia di sostanze azotate che è terribile per gli individui come per le razze, e di queste preziose e costose sostanze pei nostri pani ve n'è quanto nel pane antispire.

I grassi e gli acidi che sono in più nel pane belga non portano certo un pregio ed un vantaggio se non per chi soffre di torpore intestinale.

Cosicchè, per finire tutte queste osservazioni fisico-chimiche e igieniche, si può ripetere col Vallin che: Le pain dit total est bon pour les chiens, et accidentellement pour le gens constipés.

Ma, nella attuale società capitalista, il prezzo è quello che principalmente regola il cibo così degli individui come delle classi sociali.

Bisogna però distinguere il prezzo apparente o commercia!e dal prezzo reale o nutritivo. Per avere il prezzo reale mettiamo da parte l'acqua e la crusca, e riduciamo allo stato di secchezza il pane belga che si vende, mettiamo, a 28 centesimi il chilo, e quello

di terza qualità che si smercia in Roma, a 35 centesimi. Fatte le debite proporzioni avremo questo conto: Pane antispire: umidità 46 per

cento; chilogramma 1 di pane contiene di pane secco Cellusola 2,5; chilogramma 1 di pane contiene di cellulosa » 25

Differenza Gr. 515 ·

Pane ordinario umidità 33 per cento; chilogramma 1 di pane contiene di pane secco Cellusola 0,5; chilogramma 1 di pane contiene di cellulosa »

Differenza Gr. 665 Ma il pane antispire costa lire 0.28 il chilogramma; dunque 1000 grammi di questo pane costano lire 0.54.

Il pane ordinario costa lire 0.35 il chilogramma; dunque 1000 grammi di questo pane costano lire 0.53. Sicche, ragion fatta della parte nutriente, per la quale appunto il pane

si compra e si mangia, costa più il pane antispire che quello eccellente di terza qualità della piazza di Roma. La proporzione a favore del pane di

terza qualità diventa ancora più favorevole, tenendo conto che la Cooperativa romana degli impiegati lo smercia a 32 centesimi al chilo.

Ma la questione del pane buono e a buon prezzo come non è cominciata, così non può terminare con questi nuovissimi tentativi di panificio, e, poichè s'è aperta ardente anche da noi, devono i mangiatori di pane, ora più che mai, insistere nel reclamare ed ottenere uno dei primi articoli dei loro diritti alla

I rimedi che si possono discutere sono molti. Ecco quelli che enumera il prof. Celii:

1. Pane da munizione o militare. ---E' eccellente e se ne potrebbe e dovrebbe vendere su larga scala; pel suo prezzo reale e per le sue qualità nutrienti sarebbe più utile del nuovo pane cosidetto completo.

2. Mescolanze di farine. — Le migliori e più pratiche combinazioni di farine possono trovarsi tra le farine di frumento, segala, granturco e fava: sarebbe specialmente utile da noi il miscuglio di farine di grano e di granturco, senza o con piccole quantità di farine di leguminose.

3. Cooperative di consumo. — Nel Belgio la cooperazione non solo ha rivoluzionato l'arte, presso moltissimi ancora primitiva, del pane, ma ne ha eziandio sensibilmente ribassato il prezzo.

4. Dazio sul grano e sui cereali inferiori. — Questi balzelli posti sul l'inedia sono, come è evidente, i peggiori nemici del pane a buon mercato. Da noi il dazio sul grano a lire 7.50 il quintale, come in nessun grande Stato di Europa, rappresenta il 50 per cento del valore del grano, e questo costituisce i 213 del prezzo del pane. E, come se ciò non bastasse, con lo specioso pretesto di impedire delle frodi, s'elevò a lire 7.50 per quintale anche il dazio del granturco bianco che cominciava ad importarsi.

Urge donque ottenere che sia, per ora almeno, ridotto il dazio sul grano, tolto affatto quello dei cereali inferiori.

5. Dazio sui consumi di prima necessità. — Anche su questi dazi è necessario procedere ad una riforma. Il sale, per esempio, così prezioso anche nel pane, è tassato da noi come in nessun altro paese; ai Comuni si lasciò imporre il dazio consumo anche sul pane. Questo dazio e quello doganale sul grano e sulle farine importate rappresentano almeno centesimi 12,7 al chilo, e quindi il 38 per cento del costo del pane. E' il caso di ripetere che l'Italia, per rispetto ai consumi, ha il sistema tributario più iniquo d'Europa.

6. Pane municipale. Esso sarebbe un rimedio ottimo a quella causa potente di insufficenza alimentare del proletario, che è l'esercizio privato ed anarchico, quale lo abbiamo attualmente, della panificazione. Quale altro servizio sarebbe più utile a farsi in grande ed in comune che il pane quotidiano?

Secondo il prof. Celli, questi sono per ora i problemi da risolvere urgentemente in Italia, per fornire an denutriti non un pane cosidetto completo, ma la razione completa giornaliera del pane, assolutamente necessaria secondo le leggi della fisiologia e dell'igiene,

#### GENIO E PAZZIA

#### Girolamo Savonarola

Compiono quattro secoli da che la piazza della Signoria, a Firenze, vide finire nel laccio infare la vita affannata di frate Girolamo Savonarola, e le fiamme del rogo avvolgere e consumare il suo corpo flagellato dalla tortura. Così divenne muta quella libera voce che non restava mai di profetate una riforma alla Chiesa ed all'Italia i danni imminenti, quella voce ammonitrice che contro la mala vita dei capi ecclesiastici s'era levata con tanta veemenza d'invettive, quanta non s'era udita più in Italia dopo morti grandi scrittori del secolo decimoquarto.

Quando parlava del reo pontefice (Alessandro VI) e della sua corte, la eloquenza di Lui aveva accensioni improvvise e si illuminava di belli e terribili lampeggiamenti.

«E fanno tutta questa guerra -egli disse una volta — perchè hanno in odio la verità, e hanno paura che i loro vizi siano scoperti: sono come colui che va di notte per far male, e vede venire un lume e non vorrebbe essere veduto, e grida: spegni quel lume. Questa dottrina è un lume che scopre le loro ribalderie. O sacerdoti, io vi dico che questa torcia e tanto accesa che voi non la potrete spegnere : soffiate pure quanto voi volete ».

E un'altra volta: «Tu sei stato a Roma, e conosci pure la vita di questi preti. Dimmi, ti paiono essi sostenitori della Chiesa, o signori temporali? Hanno cortigiani e scudieri e cavalli e cani; le loro case sono piene di tappeti, di sete, di profumi, di servi: parti che questa sia la Chiesa di Dio? La loro superbia empie il mondo e non è minore la loro avarizia. Ogni cosa fanno per danaro e le campane loro suonano ad avarizia e non chiamano che pane, danari e candele. Vendono i benefizi, vendono i sacramenti, vendono le messe dei matrimoni, vendono ogni cosa...»

E poi le audacie ribellioni e le minaccie profetiche:

« Serpente, serpente, corpo ecclesiastico, io non voglio amicizia teco: io metterò inimicizia tra li buoni e te: li cattivi ti vorranno, ma li buoni non ti vorranno vedere: noi vogliamo essere tuoi inimici.

« O ribaldi scellerati, poichè avete male usata questa potestà e questa virga delli pastori, Dio vi percoterà con la virga di ferro. O cherica, cherica, Roma, o Roma tu avrai tante tribolazioni che tu non vorresti mai aver fatto contro quest'opera. »

Così mentre gli sdegni dei grandi del secolo decimoquarto erano scritti nei volumi immortali, nei quali solamente pochi leggevano; invece le invettive del frate espresse con la virtù suggestiva e commotiva della sua eloquenza uscivano dal pieno petto di lui in mezzo alla folla ch'egli dominava: «il fuoco estuante», com'egli diceva « rinchiuso nelle sue ossa, da cui si sentiva tutto ardere » si comunicava; qualche cosa dei fremiti che squassavano la sua anima passava nell'anima della molifudine e sucitava dalle profondità delle coscienze un sobbollimento di passioni, minaccioso e torbido, che annunciava e maturava la ribellione.

Questo implacabile agitatore morale, che giustamente si vuole celebrare in nome del progresso morale anche se la Chiesa lo scomunica, anche se l'Arte non lo benedice, certo fu profondamente malato nella sua psiche. Forse tala sarà stato giudicato da taluno anche a' suoi tempi, se Egli più d'una volta nelle prediche protesta di non esser pazzo, e nel « Compendio di rivelazione » s'im. magina che altri gli opponga e gli dica «che pare ad alcuno questo (il suo profetare) proceda da spirito di malinconia il quale ti fa pensare e parlare in questo modo o vero che proceda da tuoi sogni e forte immaginazione. » Ma con più saldo fondamento scientifico lo hanno affermato il Calmeil nel suo libro de la folie scritto verso la metà del secolo, ed ai nostri tempi due insigni alienisti: il Lombroso e il Morselli: senza dubbio le allucinazioni e il delirio dominavano quel cervello che pure sostenne la più grande coscienza morale del secolo decimoquinto.

#### Crispi e il Comitato dei cinque

Il Comitato dei cinque si aduna il giorno 22 alle 10 ant. Nel pomeriggio dello stesso giorno procederà all'interrogatorio dell'on. Crispi.

#### Un uomo illustre indisposto

Parigi, 20. — E' giunta qui la notizia che Gladstone, il quale si trova a Cannes (Provenza), è seriamente malato. Egli soffre di una nevralgia facciale. Lo assistono il figlio e la nuora.

#### Zola e i russi

Nei circoli russi, che, come è noto, sono assai numerosi a Parigi, si afferma che nella madre patria l'annunzio del probabile processo fatto a Emilio Zola provoca grande emozione.

Gli artisti e i letterati di Pietroburgo sono sopratutto indignati dal fatto che possano trovarsi in Francia giornali i quali dimentichino che lo zola è la gloria e l'onore della Francia attuale agli occhi degli stranieri, e gli contestino la qualità di patriota francese, facendogli delitto della sua origine italiana e della approvazione dei giornali tedeschi.

Paracchi scrittori celebri e paracchi giornalisti eminenti russi si preparano a sottoscrivere e a mandare ad Emilio Zola un indirizzo, con la espressione di tutta la simpatia e dell'ammirazione che la sua attitudine ispira alla popolazione russa.

Questo indirizzo avrebbe lo scopo di fare intendere ai francesi che le loro ostilità contro il celebre scrittore non sono approvate né dagli avversari, nè dagli amici politici della Repubblica.

La cosa, d'altronde non deve recare meraviglia, se si riflette che Emilio Zola é forse più popolare in Russia che nella sua patria.

Egli fece le sue prime armi a Pietroburgo, dove, giovine e bisognoso, fu accolto dallo Stassienlevitch, scrittore emerito e direttore delle Viestnik Evropi (ll Messaggero d'Europa), al quale era stato raccomandato da Tourgheneff.

Lo Zola scrisse in questa importantissima rivista russa una serie di critiche inflammate contro i più celebri scrittori romantici contemporanei, di cui i frammenti, tradotti e pubblicati in Francia, diedero luogo a vivissime polemiche, e lo posero a capo della scuola realista.

A Pietroburgo, quando si vuole dire che una cosa asserita da Emilio Zola non può essere discussa, si fanno tacera gli oppositori con la frase: Magister dixit, e nessuno ribatte parola.

#### La situazione in Francia La difesa di Zola

Dicesi che Zola abbia già pronta la sua difesa. Farebbe citare 250 testimoni, fra cui molti periti grafologhi, che combatterebbero le conclusioni dei periti ufficiali nei processi Dreyfus ed Esterhazy.

Il consigliere Delagorgue presiederà alle Assise; ma il procuratore generale Bertrand, essendosi gravemente ferito al piede nell'ascensore, sarà rimpiazzato dall'avvocato generale Vancassel che non riescì a far con lannare panamisti.

#### Bjôrnson a Zola

Il poeta norvegese Bjôrnson, che si trova attualmente a Roma, ha scritto a Zola:

« Vorrei essere al vostro posto per rendere alla patria, alla umanità un servizio come quello da voi reso.

« E' molto più pericoloso strappare agli uomini l'odio che non l'amore. Voi però non indietreggiaste; marciaste colla lira e la spada contro milioni di avversari. Non havvi al mondo più nobile spettacolo. La Francia ne aveva bisogno l »

## Dimostrazioni)

Parigi 20, - Il Consiglio dei ministri decise di proibire la dimostrazione antisemita di domenica.

Nuove dimostrazioni di studenti avvennero nel quartiere Latino. Vi furono numerosi arresti.

L'attentato di ieri avvenuto a Montmartre contro l'agente Millot si ritiene opera degli anarchici di cui si segnala un pericoloso risveglio.

La polizia applicherà severamente i provvedimenti centro gli anarchici,

Senato del Regno Seduta del 20 gennaio Pres. V. P. Cremona

Si comincia alle 15.

Approvasi senza discussione il progetto per la convalidazione del regio decreto concernente l'accordo commerciale provvisorio fra l'Italia?e la Bulgaria del 12 marzo 1891.

Riprendesi quindi la discussione del progetto sulle fondazione a favore della pubblica istruzione.

Durante la discussione dell'articolo 22. Canizzaro spiega i motivi pei quali il Consiglio superiore d'istruzione agraria non ha mai potuto funzionare utilmente.

Pecile lo conferma. Crede che la deficienza rilevata non potrà eliminarsi che mercè l'accordo tra i due ministeri d'istruzione e di agricoltura.

Si approvano poi gli articoli 22, 23 e 24 che è l'ultimo del progetto. Levasi la seduta alle ore 17.20.

#### Dichiarazioni di un premotore della petizione per la revisione del processo Dreyfus

Come si sa, una petizione è stata firmata da parecchie notabilità di Parigi per la revisione del processo Dreyfus. Essa venne firmata anzitutto dal signor Duclaun, direttore dell' Istituto Pasteur, quindi da Zola, Anatole France, ecc.

Ecco quel che il signor Duclaun, promotore di tale petizione, ha dichiarato ad un giornalista che si recò a

trovarlo:

« Io non conosco — disse il direttore dell'Istituto Pasteur — la famiglia Dreyfus e mi metto ad un punto di vista generale per giudicare la situazione presente e domandare con altri personaggi, dei quali non si può sospettare la buona fede e l'enorabilità, la ravisione del processo. Io credo che un giudizio non può essere reso con tatte le garanzie necessarie di giustizia e di imparzialità quando questo giudizio si svolge in mezzo a discussioni appassionate, in mezzo ad avvenimenti che sovreccitano la pubblica opinione ed influiscono certamente sui giudici stessi.

 « Dunque il processo che si giudicò in circostanze così poco favorevoli alla giustizia mi è sospetto. E per di più mi accorgo che d'allora in poi non ci si diede nessuna prova della colpabilità, nessun argomento certo e, (senza neppure sapere se Zola ha delle prove o no) io dico che in principio un giudizio dato durante un periodo cost poco calmo, dopo che la stampa aveva condotto una si violenta campagna, senza che nulla sia venuțo in seguito a corroborarlo, un tale giudizio può essere irregolare o falso o colpevole.

« Non si tratta di Dreyfus — continuò lo scienziato. — Io parlo come deve parlare chiunque è soldato od ha figli che lo saranno, ed è condotto con terrore a pensare che due righe della sua scrittura possono mandarlo in galera, fra le peggiori ingiurie, perchè questa scrittura è simile a quella di

una canaglia ».

#### Un dramma terribile ad Atene Un dramma terribile ha insanguinato

la città di Atene.

Parecchie persone si trovavano riunite in una piccola osteria della piazza di Thimarakia, sobborgo di Atene. Vi erano là il sig. Kazakos, avvecato a Larissá, corrispondente del giornale l'Achropolis; il sig. Ferendinos, avvocato; il signor Lambrinopoulos, impiegato al Ministero degli interni; il sig. Karas, avvocato; il signor Delakis, farmacista, e la signora Delakir.

Al cader del giorno gli avventori presero la strada d'Atene, quando furono raggiunti da due individui che si trovavano nell'osteria ad una tavola vicina della loro e che si misero ad insultarli. Il sig. Ferendinos si avanzò verso di essi per impor loro silenzio; un tumulto si produsse, ed i bastoni vennero alzati.

Durante la lotta, il signor Kazakos ricevette due colpi di coltello al ventre e cadde morto stecchito.

suoi amici **c**orsero in suo aiuto. cercando di impadronirsi dell'assassino; quest'ultimo, sapendo che essi non erano armati e che dei bastoni spezzati non erano pericolosi, si gettò su essi come un forsennato. Il disgraziato Lambrinopoulos ricevette un colpo di coltello nel petto ed un altro al collo ed il signor Delakis fu colpito al flanco sinistro ed ebbe la laringe tagliata: tutti tre caddero, poi l'assassino si gettò su Ferendinos gridandogli: « io mangerò anche te ». Il signor Ferendinos cercò di difendersi con il bastone che aveva ancora in mano, ma fu anche egli ferito al fianco destro ed alla fronte; l'assassino prese la fuga.

La vista di questa terribile scena fece impazzire la signora Delakis.

#### Dalle rive del Bosforo Una ereina turca

La nascita di un figlio al Sultano

Scrivono da Costantinopoli, 10 gennaio: Le Giovanne d'Arco sembra esistano anche tra le donne turche. Nella recente guerra greco-turca, una suddita mussulmana devota al fanatismo ed accesa di entusiasmo per il Gran Califfa, travestitasi da nomo, si era fatta arruolare coni redifs (soldati turchi) e prese così parte ai diversi combattimenti in Tessagtia. Si chiamava Mehemed Keussé, Mehemed l'imberbe

Essendo stata ferita gravemente, ed ammalata pure di febbre tifoidea, fu portata ad una infermeria da campo, ove i medici riconobbero subito il suo stato.

Si fece conoscere il fatto dell'eroina, al commendatore dei credenti Abdul-Hamid, il quale ordinò che venisse trasportata a Costantinopoli negli ospedali imperiali di Ijldiz.

Teri l'altro, la fedele suddita usciva guarita dall'ospedale, ma vestita del ferigiè e portando al petto la piccola medaglia commemorativa della guerra turco-greca, che le aveva attaccato un pascià d'ordine del Sultano, rimetteudole nelle mani in pari tempo un iradè di Abdul-Hamid, col quale le venivano fissate 300 piastre al mese. Quindi parti per il suo paese nell'Anatolia.

L'illuminazione che si fece ieri per la nascita di Abdul-Hamid Han II, riusci eltremodo splendida e fantastica, favorita specialmente da una bellissima

serata. Tutti gli edifici di Pera, Galata e Stambul erano sin dalla mattina imbandierati con bandiere turche ed europee. Nella sera le strade erano affollate di gente.

Da tempo non si vide tanto entusiasmo per celebrare così illuminatamente la nascita di Abdul-Hamid.

## Le dimostrazioni per il rincaro del pane Nelle marche

Ancona, 20. — La calma è perfetta. Il Governo ha spedito [L. 5000 per le cucine economiche. Continuano gli arresti e le perquisizioni.

A Castelferretti, Chiaravalle. Iesi ed Osimo avvennero dimostrazioni subito represse.

Il grano asportato dai magazzini Rocchi alle Torrette non supera i sei quintali. Attendesi nel nostro porto una partita di grano di diecimila quintali. Iesi, 20. -- Ieri da un gruppo di socialisti e di anarchici si tentò una dimostrazione che fu dispersa immediata-

mente. L'ordine non venne ulteriormente turbato.

#### in Toscana

Firenze 20. — Il prefetto generale Sani, onde evitare che si aumenti ancora i prezzi della farina chiamava presso di sè i principali proprietari di molini ai quali prometteva di far pratiche presso il governo per un ribasso del dazio sui grani, purchè essi garantissero di vender le farine a prezzi tali da permettere ai fornai di diminuire di due o tre centesimi al chilo il costo del pane. Sembra che i proprietari dei molini abbiano mostrato in proposito le migliori disposizioni, dando così a sperare che sia possibile ottenere qualche

#### Le misure di pubblica sicurezza del governo

Roma 20. — Questa mattina, dopo la firma dei decreti, il Re si intrattenne con Rudini, il quale lo informò sulle agitazioni in Ancona ed in altre città delle Marche.

Nel pomeriggio vi fu una lunga conferenza fra Rudini e Zanardelli. Si vuole che si siano accordati circa l'azione della poliz a e della giustizia nei luoghi dei disordini. E' partito un ispettore centrale del Ministro dell' interno: si reca nelle Marche a studiarvi la situazione sotto il rapporto della pubblica sicurezza e riferirne al Governo con una relazione particolareggiata sulle cause dei disordini.

#### Nel Veneto e in Lombardia

Padova 20. — Si prepara un Comizio contro il prezzo, troppo alto del pane. Milano 20. — Anche tra noi c'è agitazione — in gran parte sollevata dai

socialisti — pel rincaro del pane. Già ci sono state adunanza di protesta nelle quali si è chiesto alla Giuntal'abrogazione di un'ordinanza di giorni sono per l'aumento del pane.

## I disoccupati

Reggio Emilia 20. — Questa mattina, oltre 500 operai delle vicine campagne si recavano sul Corso Garibaldi e inviavano una Commissione al prefetto, chiedendo lavoro.

Il prefetto cav. Venturi promise che si sarebbe interessato presso il Governo

e presso gli enti locali perchè venga loro data occupazione.

La radunanza si sciolse subito dopo pacificamente.

Ciò che val la Chinina di Migone Un medico verdetto ve lo espone.

#### DA PORDENONE

#### Cronaca rosa

Ci scrivono in data 20: Pochi giorni or sono, il co. Umberto cav. Panigai, capitano d'artiglieria d'Africa dava . fede di sposo alla vezzosa contessa Clotil le Sugana.

Il matrimonio civile fu celebrato a Pravisdomini, quello religioso nella cappella di famiglia a Panigai.

Erano testimoni: per la sposa gli zii co. Bortolo e Antonio Panigai; per lo sposo il co. Giovanni Quirini e il signor Ernesto Piva.

Questa unione auspicatissima irradiata dalla luce di un purissimo amore, avvenne senza pompa esteriore, ma con la massima espansione a merito della estrema cordialità di quel vecchio gentiluomo ch'è il co. Bortolo di Panigai.

La coppia felice, ricolma di doni e d'augurii, parti per Venezia e Roma, accompagnata dal voto degli intimi e dalle felicitazioni degli amici.

#### DA TOLMEZZO Giovanetta disgraziata

Il 17 corrente nella frazione di Illeggio la fanciulla Amabile Cattaino di Giacomo, contadina d'anni 16, si recò a raccogliere legna sul monte San Floreano, ed avendo perduto l'equilibrio precipitò nei burrone sottostante. In seguito poi alle lesioni riportate, il giorno successivo la disgraziata giovanetta dovette morire, ad onta delle cure intelligenti ed indefesse del medico dott. Cominotti.

#### DA SAN DANIELE

#### Il grave fatto del manicomio

Vollero farne un mistero, non si sa a quale scopo, per cui ieri non potemmo dare che un cenno del grave fatto avvenuto nel manicomio sino da giovedi sera della scorsa settimana, tanto più che anche i nostri corrispondenti sandanielesi ne tacquero.

Il maniaco Pietro Zuccolo riuscito a liberarsi dalle cinghie che lo tenevano legato, potè levare una spranga della lettiera di ferro, e menò un fortissimo colpo alla testa di altro infelice demente Giovanni De Caneva, che n'ebbe fratturato il cranio.

Il medico dott: Sachs gli prestò tutte le cure dell'arte, procedendo anche alla trapanazione, ma a nulla giovarono, perchè il disgraziato De Caneva dovette domenica soccombere.

Si osserva che, corrispondendo alle legittime richieste della stampa, potevasi comunicare pubblicamente almeno i nomi dei due maniaci, omicida e vittima, per riguardo alle famiglie friulane che hanno la disgrazia di avere nel manicomio dei loro parenti.

Ieri furono sul luogo il Giudice istrut tore dott. De Sabata col cancelliere Bertuzzi e col medico dott. Pittoti. Ne risultò che la morte del De Caneva avvenne in seguito alla frattura del cranio.

Si conferma che l'omicida Zucolo era

legato, ma soltanto ai piedi, perchè si diceva fosse sufficientemente tranquillo. Gli fa facile quindi svincolarsi dalle cinghie, ma ciò che sorprende si è ch'egli abbia potuto staccare la spranga della lettiera di ferro, mentre le prove fatte su tutte le altre lettiere dimostrano la loro perfetta solidità.

Nè si comprende come nel tempo occupato dal denente ad eseguire lo strappo della spranga e la conseguente scena di sangue, nessuno del personale addetto alla custodia dei pazzi abbia potuto accorrere ad evitare l'eccidio.

L'Autorità giudiziaria dunque vedrà se e quante saranno ed a chi spettino le responsabilità nel luttuoso fatto.

#### DA MANIAGO Tra fratelli

Venne arrestato il fabbro Urbano Antonini per lesioni causate al suo fratello Angelo.

#### DA MORUZZO Grosso bottino

In una notte ignoti dal pollaio aperto attiguo alla abitazione di Ciriaco Floreani rubarono polli per lire 50.

#### Comprovinciale caduto in mare a Trieste

L'altra sera a Trieste, in causa della

densissima nebbia al molo Giuseppino cadde in mare il tornitore meccanico Pietro Rosogliano, di 65 anni, da Maniago.

Due uomini lo trassero a salvamento

e lo accompagnarono alla sua abitazione; poi senza voler passare il proprio nome e senza attendere una parola di ringraziamento, si dileguarono.... nella nebbia.

and and a superior of the supplies of the superior of the supe

#### DAL CONFINE ORIENTALS Per la « Lega nazionale »

Domani sera nella gentile Cervignano si da una Veglia danzante, nella Sala teatrale Fornasir, a beneficio della « Lega Nazionale » per la difesa dell'italianità del Confine Orientale.

Alla festa fu cortesemente invitato anche il nostro giornale. Biglietto d'ingresso sior. 1 per le signore F. -.50.

#### Disgrazia

Si ha da Gorizia, 20:

Iersera nel treno celere che parte da Trieste alle 8.05 per arrivare qui alle 9.42 vi erano diversi goriziani fra i quali trovavasi pure il signor Antonio Strasser. Giunto il treno fra la stazione Sagrado Sdraussina, il signor Strasser andò per chiudere lo sportello che il vento aveva aperto, ma nel chiudere ebbe il pollice della mano sinistra impigliato nello spigolo in modo che stamane dovette sottostare all'ospitale dei Fatebenefratelli all'amputazione del dito. Il povero Strasser dovrà restare all'ospitale parecchi giorni.

Bollettino meteorologico

Udine - Riva Castello Altezza sul mare m.i 430, sul suolo m.i 20. Genna'o 21 Ore 8 Termometro +16 Minima aporto notte —2.4 Barometro 763 Stato atmosferico: sereno Vento: N. E. Pressione leg. calante

IKRI : sereno Temperatura: Massima 7.4 Minima +0.4 Media +2.32 Aequa caduta mm. Altri fenomeni:

Bollettino astronomico Leva ere Europa Centr. 7.44 Leva ere 7.5 Passa al meridiane 12.18.29 Tramonta 16 1 1657 Eth giorai 29 Tramenta

#### L'on, senatore comm. G. L. Pecile

ha jeri parlato per la seconda volta durante la discussione del progetto di legge sulle fondazioni a favore della pubblica istruzione. (Vedi Senato. N.

#### Udine pel 50° anniversario del 1848

Palermo, l'industre capitale della Sicilia, ha, con le recenti feste pel cinquantesimo anniversacio della rivoluzione del 1848, rievocato i fatti che furono l'inizio di quella serie di epiche lotte che ci procurarono l'indipendenza nazionale.

Torino, la bella ed illustre capitale di quel forte Piemonte, che fu in ogni tempo il focolare dell'amor patrio si prepara a festeggiare solennemente il cinquantesimo anniversario della proclamazione delle Statuto.

Altre città grandi e piccole si apprestano a festeggiare la ricordanza di un passato che la storia ha registrato a caratteri d'oro.

Osoppo stesso, questo piccolo baluardo del nostro Friuli, non vuole essere a nessuno secondo in quest'affermazione di patriotismo, ricordando la sua eroica difesa. E Udine nostra, posta all'estremo confine della Patria, dovrà rimanere inerte e silente di fronte a si nobile soffio di vita nazionale?

Non ha essa un passato di sacrificii e di lotte che la onora, e quindi degno di essere ricordato alla generazione che non ebbe il vanto di partecipare a quei momenti di vero entusiasmo, a quelle prove di abnegazione e valore, a quella tenacità di propositi onde furono animati i nostri padri?

Il 1848 fa anche per Udine un anno in cui maggiormente le speranze di un migliore avvenire allietavano i cittadini suoi oppressi dall'aborrito giogo straniero, e la storia della piccola capitale del Friuli ha pur essa consacrato qualche pagina gloriosa alla virtù ed al coraggio del popolo udinese, che tentò d'insorgere e di combattere per la libertà e la rivendicazione del diritto nazionale.

Orbene non si potrebbe anche qui pensare a qualche festività da farsi in ricordo di quell'anno avventuroso? Non sarebbe essa feconda di bene per il sentimento e l'educazione del popolo nostro ?

Una festa popolare, una conferenza sugli avvenimenti cittadini di quel tempo, pur essendo cosa da poco al cospetto delle grandi solennità che altre città stan preparando, basterebbero secondo me a rievocare nella nostra Udine le glorie di un passato che mai tramonteră.

Io ne ho lanciata l'idea; ad altri il vanto di porla, se buona, in esecuzione.

#### L'attuale inverno Previsiont non avverates!

l'altr'

mente

a fav

sogno

simo

di da:

comp

al co

nino

nells

da e

valle

nom

valle

11

rani

dun

Mir

qua

me

sicu

Tutti ricorderanno certamente le previsioni di un inverno rigidissimo, che avremmo avuto quest'anno, propalate dagli astronomi sino dall'autunno ed anche dall'estate scorso.

Sinora però per talune regioni almeno, compresa la nostra, l'inverno non potrebbe essere più mite.

Ail'infaori delle rigide giornate ultime del decorso dicembre il freddo non ha punto raggiunto quel massimo grado che ha resi celebri e ricordevoli, per la loro eccezionalità, molti altri inverni,

Oramai al punto cui siamo giunti, con buona pace dei signori astronomi, i quali la sanno più lunga di noi, crediamo che il freddo non potrà più apportare grandi guai. L'inizio della stagione invernale fo, è vero, parecchio rigido, o non troppo seducente per le frequenti nebbie, ma le belle giornate, ora soppravvenute fanno sperare che avremo un inverno tollerabile.

Ieri, di prima sera, vi fu un tentativo di nebbia, che presto si dileguò. Oggi è una bellissima giornata.

#### Società Dante Alighieri

Il Consiglio centrale sedente in Roma, si è riunito in questi giorni sotto la presidenza del senatore Villari e ha deliberato sul conferimento dei premi ai migliori alunni e maestri delle scuole coloniali. Fu stabilito l'invio di premi in libri ed alunni delle scuole di Alessandria d'Egitto Suez e Tripoli, essendosi per quest'anno limitata l'applicazione del regolamento per la detta premiazione alle scuole italiane del Levante.

Saranno prossimamente premiate in particolare modo anche le scuole di Tunisi, e si manderanno diplomi a parecchi benemeriti insegnanti delle nostre scuole

all'estero.

Si prese atto della recente costituzione dei Comitati di Siena e Molfetta, e della iscrizione a soci perpetui mediante il contributo di L. 150 dei sigg. maestro Arrigo Boito, avv. Giorgio Baseggi e cav. Giuseppe Spatz di Milano, professor Oreste Tommasini di Roma, on. Leopoldo Franchetti di Firenze e comm. Pedrelli di Costantinopoli. Fu poi approvata la redazione di due documenti importantissimi per l'azione che il patriottico sodalizio si propone di esercitare nelle nostre numerose colonie d'America : cioè un appello del presidente senatore Villari agli italiani d'America per promuovere colà una Federazione di Comitati della Dante Alighieri, e una lettera circolare ai rappresentanti diplomatici e consolari d'Italia nelle città americane per invocare il loro intervento, gradito dal Ministero degli esteri, per la costituzione dei comitati suddetti.

A giorni uscirà per le stampe il VII bollettino degli Atti della Società.

#### Tire a segno

Gare di tiro alla rivoltella

Il giorno di mercoledì 26 gennaio corrente per iniziativa di alcuni soci avrà luogo al campo sociale di tiro una gara con rivoltella d'ordinanza modello 1874-89. La gara è libera a tutti — verrà aperta alle ore 13 e verrà chiusa alle 17 — la linscrizione alla gara cesserà alle ore 15. Distanza metri 30 - Bersaglio con circoli concentrici di 50, 30 e 20 centimetri se contano punte 1, 2, 3. Dieci serie da 6 colpi ciascuna non ripetibili alla classificazione concorre il risultato delle otto migliori serie. Le due serie di sconto serviranno di graduatoria. Punti di tutte le serie sommati con le imbraccate. Prezzo delle dieci serie L. 8 munizioni comprese.

Premi

1. Gran diploma di maestro tiratore 2. Catenella d'argento niellata con

medaglia d'oro 3. Medaglia d'oro

4. Catenella d'argento niellata con distintivo del tiro a segno.

#### La vita Internazionale

E. T. Moneta, già direttore del Secolo e che all'apostolato per la pace ha dedicato tutto il fervore del suo animo buono così ricco di patriottici entusiasmi, ha testè iniziata in Milano la pubblicazione di una nuova Rivista quindicinale: La vita Internazionale che si propone nobili ed alte finalità e che per qualità e quantità di collaboratori promette di riescire fra le migliori d'Italia.

Ecco il sommario del primo numero vario, interessante geniale: E. T. Moneta, Cinquant'anni dopo: 1848-49 -A. Niceforo, Le due Italie (Nord e Sud) — Scipio Sighele, La coltura degli uomini politici - Mario Rapisardi, La messe — S. Novicow, Un'apologia della guerra — M. Vanni, di ritorno dall'Ispezione - L. Diligenti, Triplice e Duplice — A. Panzini, La crisi della famiglia - A. Tanoni, Note politico-sociali — Arnaldui, Movimento della pace - Nel mondo dei libri e Fisiologia illustrato della guerra,

#### Pei veterani dei 48-49

Il Consiglio comunale di Venezia l'altr' ieri deliberò di stanziare annualmente sul bilancio del Comune lire 5000 a favore dei veterani del 48 49 più bisognosi; di erogare il 22 marzo prossimo lire 2000 in sussidio ai medesimi; di dare loro gratuitamente una medaglia commemorativa.

#### Congratulazioni

al concittadino conte Giacomo di Prampero, figlio del senatore comm. Antonino, che in seguito agli esami sostenuti nella scuola di cavalleria di Pinerolo, da sottotenente di complemento nei cavalleggeri Saluzzo qui di stanza, venne nominato sottotenente effettivo di cavalleria.

#### II ballo delle tre associazioni

« Dante Alighieri » « Reduci e Veterani » « Istituto Filodrammatico » avrà dunque luogo domani sera al Teatro Minerva alle ore 21.

Lo scopo nobilissimo e patriotico al quale è destinato il ricavato, oltre la certezza di divertirsi e di trovarsi in mezzo a una buona società, rende assicurato l'esito della festa.

Ci consta che ci saranno delle novità e parecchi indovinati gruppi di maschere. Vi sono ancora p chissimi biglietti disponibili che si possono asquistare dai membri del Comitato delle adesioni, ed anche presso la libraria Paolo Gambierasi in via Cavour.

#### Un ex maestro pazzo

Cesare Filippi fu Marco d'anni 40 da Clarjano (Trevignano), era maestro comunale, ma colto da pazzia dovette abbandonare il suo ufficio. Si dice che dopo fu in America e che ritornatovi si diede a commettere nuove stranezze.

Voleva recarsi a Palmanova da Udine, ov'era capitato, e diceva di compensare il vetturale che lo avesse condotto con 100 lire. Perciò fu accompagnato ieri in Ospitale e chiuso nel riparto dei pazzi.

#### Un pazzo

Egli è certo Antonio Bordon fu Giovanni d'anni 56 da Prepotto, che venne testè rinchiuso nel locale manicomio perchè giudicato pericoloso a sè ed agli altri.

## Erte, Ceatri, ecc. Teatro Minerva

Ieri sera si è chiuso il breve ma fortunato ciclo di rappresentazioni dato dalla distintissima compagnia drammatica Angelo Saltarelli e diretta da quell'esimio artista che è Gustavo Salvini.

« La morte civile » il dramma a forti tinte di Paolo Giacometti ebbe una felicissima interpretazione.

Gustavo Salvini — del quale era la « serata d'onore — sotto le spoglie di Corrado si dimostrò attore veramente grande sotto tutti gli aspetti; anche riandando con la memoria ai confronti di altri sommi interpreti di questa parte, egli certo non ne scapita punto.

Il pubblico, numerosissimo, come nelle sere precedenti, non si stancava d'applaudire con vera frenesia all'illustre artista, che dovette presentarsi al proscenio replicatamente.

Degnissimi empagni gli furono le signore Aliprandi, Pavoni e i signori Majone-Diaz e Frocchi.

Auguriamo che Gustavo Salvini non rimanga lontano daile nostre scene altri 9 anni, ma ritorni presto a farci gustare le sue finissime interpretazioni dei grandi lavori teatrali.

Il teatro tragico non è morto, si dicevano morti i suoi interpreti; ma quando se ne ripresenta qualcuno che sa far rivivere le glorie che credevansi per sempre spente, la tragedia ritorna giovane e attraente.

#### CRONACA GIUDIZIARIA IN TRIBUNALE

#### Frode in commercio

Ieri l'altro cominciò il dibattimento contro Umberto Orgnani di Carlo d'anni 30, Corrado Ricci.» negoziante da Palmanova, ed Azzo Ferdinando Vatta fu Valentino, pure trentenne, farmacista da Palmanova, imputati del reato di cui l'art. 297 cod. pen. per avere in Palmanova nell'agosto 1897 ed in precedenza, posto in vendita dell'acqua minerale di Petanz artificiale, inducendo in errore il compratore sull'origine e sulla qualità dell'acqua stessa col porre sulle bottiglie l'etichetta della ditta Vogler, unica proprietaria della genuina acqua di Petanz

S'è costituito parte civile cogli avvocati Driussi e Baschiera il signor Angelo Vincenzo Raddo, rappresentante per l'Ital'a della ditta Vogler; difensori degli imputati sono gli avvocati Bertac oli e Caratti.

Saranno da sentire circa 60 testimoni, tre periti, prof. cav. Nallino ed i medici dottori Tami di Palmanova e Sachs di San Daniele. Il dibattimento quindi

durera ancora circa tre giorni; ne daremo l'esito.

Nell'udienza di jeri l'altro e di ieri si esaurirono gli interrogatori degli imputati, che sono negativi, e quelli del signor Raddo e dei testimoni della parte civile. Finora nella causa non vi è una luce proprio meridiana. Sulla fine dell'udienza pomeridiana di ieri furono uditi i periti cav. G. Nallino e dottori Tami e Sachs. Il primo confermò la perizia scritta dichiarando che fra l'acqua minerale della bottiglia genuina di Petanz e quella artificiale da lui esaminate v'è una differenza assoluta, perchè mentre la prima non contiene materie organiche, la seconda non è composta che di queste. I dottori Tami e Sachs non sono poi d'accordo; e cioè il dott. Tami sostiene che l'acqua minerale genuina, pur non possedendo grandi effetti terapeutici, se ordinata dal medico può produrre qualche beneficio, mentre in questo caso, l'acqua minerale adulterata, senza alcun effetto terapeutico, otterrebbe un risultato contrario a quello voluto. Il dott. Sachs invece dichiara che nè l'una nè l'altra acqun può avere effetti terapeutici, dichiarandole perfette innocue tanto la genuina come l'artificiale.

Tanto gli avvocati della difesa, come quelli della parte civile presero parte al dibattito con domande, schiarimenti, apprezzamenti e qualche battibecco, ma non se ne conchiuse gran che, se si eccettui che fu riconosciuta in ultimo la maggior parte della discussione avvenuta, come affatto di lusso.

Dopo di che il Presidente rinviò la causa a domani sabato: sono ancora da udire tutti i testimoni di difesa ed hanno da parlare gli avvocati della parte civile, il P. M. e gli avvocati difensori. Probabilmente quindi la causa non terminerà che lunedi.

#### Corte d'appello di Venezia Kinvio

Saccarino Luigi mentre stava deponendo, in qualità di teste, nel giorno 28 giugno u. s. avanti il Conciliatore di Udine in una causa civile fra Parelli Carolina e l'ostessa Grinovero Felicita, quest'ultima, in causa della deposizione che esso Saccarino faceva lo apostrofò colle parole — non è vero, lo fate per danneggiarmi, « cosa vustu protegger quella gobba! » - e lo insultò! - La Grinovero in seguito a querela sporta dall'offeso fu inviata al Tribunale di Udine per rispondere di oltraggio a persona parificata a pubblico ufficiale, e condannata alla multa di

L'appello che doveva aver luogo ieri fu rinviato avendo la Grinovero fatto pervenire certificato di malattia.

#### Sentenza confermata

Fu confermata la Sentenza i dicembre p. p. del Tribunale di Pordenone che condannava Drusian Giovanni siccome colpevole di avere nel 30 agosto u. s. in Sacile usata violenza all'Usciere di Pretura nell'esercizio delle sue funzioni.

# LIBRI E JIORNALI

Una nuova

#### Divina Commedia illustrata

Alcuni autorevoli giudizi sul Dante illustrato nei luoghi e nelle persone a cura di C. Ricci. - Milano. U. Hoepli editore. Un vol, in 4 con più di 400 illustrazioni e 30 tavole eliotipiche L, 40.

« Raccomandiamo caldamente quest'opera alla quale il Ricci ha lavorato da 20 anni ad ogni ammiratore di Dante. Egli proverà molto piacere scorrendo questo stupendo gcommento illu-Bruno Schnabel strato. >

« Un diletto grande. Quante terre vide o visitò il poeta, e come d'ognuna coglieva, riteneva le caratteristiche, e come di queste improntava le descrizioni rapide, vivaci, evidenti. Or bene: le similitudini topografiche basterebbero a dar ragione e merito all' idea ch'ebbe

Adolfo Albertazzi « Importantissima e bellissima, » due

aggetivi usati per questa pubblicazione da Fr. X. Kraus e da Giosuè Carducci. ≪ Illustrare tutto ciò su cui lo sguardo di Dante si è posato, o il suo pensiero si è rivolto: fissare il ricordo materiale di tutto ciò che ha fatto palpitare il suo cuore e fremere il suo labbro, significa pagare il dovuto tributo di venerazione per l'uomo, di cui Giuseppe Mazzini vagheggiava vedere sulla maggiore altezza di Roma la statua colla dedica: « Al Profeta della nazione Italiana, gl'Italiani degni di lui ».

Luca Beltrami « M.r Corrado Ricci a voulu illustrer Dante par le plus éloquent de commentaire, par cette Italie que le poète traversa dans tous les sens. Ce livre est superbe d'un goût parfait et d'une exactitude soignée ». Revue Suisse

« Noi crediamo che ad opera finita nessun studioso, nessuna persona colta vorrè negardi il piacere di aver questo fra i suoi libri più cari; vorremmo anzi che non mancasse negli eleganti salotti delle signore, e che fosse a molti altri preferito per dono o strenna specialmente ai giovani e alle spose. Coll'attrattiva delle illustrazioni il libro può anche giovare a tener vivo il culto A. D'Ancona. di Dante ».

« Felicissima ed universalmente lodata l'idea del Ricci, d'illustrare il divino poema nei luoghi e nelle persone ricordate dall'Alighieri. »

Lud. Frati

« Questa pubblicazione con la sua splendida veste esteriore e con le ammirabili eliotipie e zincotipie gioverà indubbiamente ad una più ampia diffusione del culto di Dante, che sarà nuovo titolo di giusto orgoglio così per l'illustratore come pel coraggioso e benemerito editore. »

Antonio Medin

#### La Giustizia

organo degli interessi del ceto legale in Italia, diretto dall'avv. Vito Luciani. E' un ottime giornale giuridice che si pubblica in Roma ogni mercoledi. Direzione e amministrazione via Corso 18. E' uscito il n. 3 anno X del 19-20

## Telegrammi

#### L'agitazione pel pane

Roma, 20. — Tutte le notizie giunte a palazzo Braschi circa il movimento nelle Marche impensieriscono il governo, persuaso che la questione del pane si sceglie come pretestn.

Fin da due mesi sono l'organizzazione del movimento era segnalata dai prefetti al Ministero che prese i primi

provvedimenti.

gennaio 1898.

Vi è stata ieri una conferenza fra l'on. Di Rudini e l'on. Afan de Riviera, in seguito alla quale dal Ministero della guerra sono stati impartiti provvedimenti per dislocazioni di truppe allo scopo di meglio reprimere i disordini.

Sono state date anche disposizioni perchè, occorrendo, sia chiamata una classe sotto le armi.

Il ministro della guerra intanto si è messo d'accordo con l'on. Di Rudini perchè inviti i prefetti a chiamare la truppa soltanto nei casi urgenti, dichiarando che la truppa non deve subire gl'insulti della folla.

#### Un « ultimatum »

#### dello Czar alia Porta

Berlino, 20. — Si ha da Costantinopoli che l'ambasciatore russo ha presentato al Sultano un ultimatum dello Czar circa la nomina del principe Giorgio di Grecia a governatore di Creta.

Secondo le migliori informazioni si può dichiarare falsa la voce che la Germania protesterebbe contro questa nomina proposta dalla Russia. E' invece dubbio che essa possa raccogliere il consenso di tutte le potenze.

## Bollettino

Udine, 21 gennaio 1898

| i |                                               | 20 gen.          | 21 ger         |
|---|-----------------------------------------------|------------------|----------------|
| ı | Rendita                                       |                  | -              |
| ı | Ital. 5 % contanti ex coupons                 | 98.30            | 98 3           |
| ı | fine mese dicembre                            | 93,40            |                |
| ı | detta 4 ½ >                                   | 107.5            |                |
| ı | Obbligazioni Asse Eccls. 501                  |                  |                |
| ı | Obbligazioni                                  |                  |                |
| ı | Ferrovie Meridionali ex coup.                 | 327 —            | 327            |
|   | $\rightarrow$ Italiane 3 $0/_0$               | 30d.—'           | 306            |
| ı | Fondiaria d'Italia $4 \frac{0}{0}$            | 495,             | 497            |
| ı | > > 4 1/2                                     | 5(5)             | 507            |
| ł | ▶ Banco Napoli 5 <sup>0</sup> / <sub>0</sub>  | 440              | -              |
| l | Ferrovia Udine-Pontebba                       | 470. <b>—</b> }  |                |
| i | Fondi Cassa Risp. Milano 5 %                  | 517.—            |                |
|   | Prestito Provincia di Udine                   | 102.—}           | 102            |
| ļ | Azioni                                        | اً میں ا         | •••            |
| ŀ | Banca d'Italia ex coupons                     | 840.—            | 842 -          |
| l | > di Udine                                    | 125              | · <del>-</del> |
| Ì | <ul> <li>Popolare Friulana</li> </ul>         | 130              |                |
| I | <ul> <li>Cooperativa Udinese</li> </ul>       | 331              | 33             |
| l | Cotonificio Udinese                           | 1350.—           |                |
| ļ | > Veneto                                      | 254 '            | 254            |
| 1 | Società Tramvia di Udine                      | 65.—'            | 60             |
| I | <ul> <li>ferrovie Meridionali</li> </ul>      | 716,<br>514 —    |                |
| l | > Moditerrance                                | D14 —            | 014.—          |
| ŀ | Cambi e Valute                                | 101.00           | 1010           |
|   | Francia cheque                                | 104.90           |                |
|   | Germania >                                    | 129.70;<br>26.46 |                |
|   | Londra                                        | 2.20.15          | ,              |
| ļ | Austria - Banconote                           |                  |                |
| 1 | Corone in oro                                 | 110.07<br>20 95  |                |
| į | Mapoleoni                                     | £0 20 f          | 20.98          |
| ! | Ultimi dispacci                               |                  | 215            |
| ! | Chiusura Parigi                               | 94.10            | 94 09          |
|   | ,<br>                                         |                  | —,—            |
| ļ | Il Cambio dei certificati di pagament         |                  |                |
| 1 | di dazi doganali è fissato per oggi 21 gennai |                  |                |

104.90,

La BANCA DI LIDINE, cede oro e scudi d'argento a frazione sotto il cambio assegnato per i certificat doganali. OTTAVIO QUARGNILO gerento responsabile

MAGLIERIE HERION Vedi avviso in IV pagina

## Si comunica

che in data di oggi su nominato Agente Principale per Udine e Provincia della Nationale Compagnia di assicurazioni sulla vita il signor

#### E. TOSO

con ufficio Piazza del Duomo n. 14. Udine, 20 gennaio 1898.

#### EMPORIO CAPPELLI FRANCESCO D'AGOSTINO UDINE

Specialità cappelli finissimi delle mighorifabbriche Inglesie Nazionali.

Deposito esclusivo della celebre ditta R. W. Palmer and C. London.

#### NOVITA

Cappelli di qualità superiore Marca S. George con marocchino brevettato onde rendere il cappello inalterabile.

Novità Marca S. George. Cappello Principe di Galles.

Ricchissimo assortimento di Cappelli per ballo e per Soirés.

Cappelli economici e di lunga durata da L. 1.45 a L. 4.90.

## Deposito e Riparazioni macchine da cucire

Il signor Italico Zannoni meccanico, specialista per riparazioni macchine da cucire, essendosi scioto dalla Ditta Fratelli Zannoni ha aperto una Officina meccanica con Deposito macchine ed accessori, delle migliori case della Germania in Udine Via dell'Ospitale N. 3

Prezzi modicissimi

La signora Pierina Arnhold-Zannoni dà Lezioni di Zittera e Pianoforte a modicissimi prezzi. Udine, Via dell'Ospitale N. 3.

## A V VISO

D'affittare in Casa Dorta P. V. Emanuele appartamento con 5 Stanze e cucina nonchè uno Studio per pittore o fotografo.

#### Mazzorini in vendita

In via Viola N. 48 si vendono Mazzorini (Anitre selvatiche) a L. 2.60 al paio.

## Toso Odoardo

Chirurgo-Dentista Meccanico Udine, Via Paolo Sarpi Num. 8 Unico Gabinetto d'Igiene per le malattie

della BOCCA e dei DENTE DENTI E DENTIERE ARTIFICIALI

che dal Ministero Ungherese venne brevettata « La salutere. » DIECI MEDAGLIE D'ORO - DUE DIPLONI D'ONORE — MEDAGLIA D'ARGENTO a Napoli al IV Congresso Internazionale di Chimica e Farmacia nel 1894 — DUECENTO CERTIFICATI TALIANI in otto anni.

Concessionario per l'Italia A. V. Raddo, Udine, Suburbio Villalta, casa marchese F. Mangilli.

Rappresentante della 🗸 🔭 🔼 🏣 inventata dal chimico Augusto Jona di Torino, surregato sicuro nei suoi effetti, INCOMPARABILE E SALUTARE al non sempre innocuo zolfato di rame per la cura della vite. Istruzioni a disposizione.

#### TELERIE E TOVAGLIERIE Vedi avviso in quarta pagina

# Negozio d'affittare

in via del Carbone

Rivolgersi all'avv. Baschiera.

# Corredi da Sposa e da Neonati

Biancherla confezionata da signora

Corredi da casa

Qualità garantite LAVORAZIONE ACCURATISSIMA

Novità e varietà di Modelli Ricami a mano

di perfetta esecuzione Preventivi a richiesta - Prezzi discreti

L. Fabris Marchi - Udine

Mode Mercatovecchio.

## Ottimi vini

Nella Bottiglieria Dorta in via Paolo Canciani trovasi dell'eccellente

Barbera Barolo, raccolto

1894

Moscato d'Asti alla bottiglia. Vini da pasto da 40 55 e 65

cent. al litro Tutte qualità senz'eccezione.

Altri vini nazionali ed esteri in bottiglia.

# ALL'ELEGANZA

Via Cayour, N. 4

Stagione di Carnevale ELEGANTI

DOMINO A NOLO E SU ORDINAZIONE FICHU PER SOIRÉE

GUANTI DI PELLE Articoli Fantasia

Nel Laboratorio

in Udine Via Poscolle N. 16 Trovasi assortimento Pompe per travaso vini o mosti, pure coi relativi tubi in

gomma con spirale. Pompa d'incendio, nuova, su carro a

due ruote, completa, pronta. Pompe per cisterne, o per pozzi profondi, tanto in ghisa che in ottone.

Torchi per vinacce. Motrice usata in baonissimo stato, della forza da 7 a 8 cavalli.

Lucernai in ghisa per dare aria e luce a granai e soffitte. Deposito Stufe per l'inverno.

#### IMBUTI GLORIA automatici, servono per imboltigliare, brevettati, unica rappresentanza.

Apparecchi automatici per applicare ai mastelli

CUCINE ECONOMICHE IN SORTE Si assume qualunque lavoro di bandaio ed ottonaio, come pure per impianti di parafulmini, o restauro di essi, a prezzi onestissimi.

Domenico Rubic

# All'Offelleria Dorta

In Mercatovecchio

Fino a tutto il Carnevale si possono avere i KRAPFEN

caldi; nei giorni festivi alle 13, nei feriali alle 16. BICICLETTE DE LUCA

Vedi avviso in IV pagina.



# PREMIATO

# Diploma e Medaglia d'oro

all'Esposizione Internazionale di Tolone 1897

e con

Grande Diploma d'onore e Croce

all'Esposizione Internazionale di Marsiglia 1897.

continue in him to make a continue to a some organization of

Le inserzioni di avvisi per l'Estero e per l'interno del Regno si ricevono esclusivamente presso l'Amministrazione del Giornale di Udine



Volete una prova incontestabile della virtù e della superiorità della vera acqua

E INOPORA "OFUMATA

chiedete al vostro parrucchiere che ne usi pei v stri capelli e per la barba, e dopo poche volte sarete convinti e contenti.

Basta provarla per adcitarla. Guardarsi dalle contraffazioni.

Si vende tanto profumata che inodora in fiacori da L. 1.50 2 ed in bottiglie grandi)per l'uso delle famiglie na L. & e L. 8.50. Trovasi da tutti i Farmacisti, Droghieri e Projumeri del Regno A Udine da Enrico Mason chincagliere, dai Fratelli Petrozzi parrucchieri, da Francesco Minisini droghiere, da Angelo Fabris farnacista a Maniago da Silvio Boranga farmacista -- A Pordenone da Giuscopa Camai negoziante — A Spilimbergo da Eugenio Orlandi e dai Fratelli I m 19 — A Tolmezzo da Chiussi farmacista — A Pontebba da Aristodemo Cetteli negoziante

Deposito generale da A. Migone e C., Via Torino. 12, Milamo.

Alle spedizioni per pacco postale aggiungere cente mi 80.

# NDINE

Modelli ultimissime NOVITA Costruzione accurata e solidissima Prozzi ristrettissimi – Caranzia un anno

# RIPARAZIONI E RIMODERNATURE

PEZZI DI RICAMBIO Accessori, Catene, Pnaumatici, ecc.

Nichelature e Verniciature Officina Meccanica - Si assume qualsiasi layoro

Il dott. Chapolot, di Lyon, riferisce quanto segue sopra l'influenza nociva che esercita il corsetto sulle funzioni dello stomaco, in modo spe ciale pone in evidenza i gravi inconvenienti che può determinare l'uso di un corsetto molto stretto, e lo sono quasi tutti, poiché non è necessario che il corsetto sia molto duro e resistente per-

chè riesca nocivo. Secondo Chapelot, le modificazioni che il corsetto imprime salla forma e posizione dello stomaco sono le segucuti: il piloro si abbassa e lo stomaco tende a diventar verticale discendendo la sua curva maggiore fino al disotto dell'ombellico. -- Come è naturale vi sono molti gradi di queste modificazioni: da principio lo stomaco si impicciolisce, più tardi si fa cilindrico rassomigliando, più o meno al cieco; in grado più avanzato si forma un po' al disotto del piloro una dilatazione, una brosa pilorica e subpiloica; questa aumenta progressivamente e discende sempre più ne ll'addome finora collocarsi di dietro il pube. — Così aumenta la piccola cavità mentre la maggiere diminuisce.

I disturbi funzionali dovuti a queste modificazioni obbediscono a molte cause Gli uni sono di ordine puramente meccanico; altri sono di ordine nervoso, altri chimici, altri finalmente si riferiscono alla nutrizione generale.

I disturb meccanici si estrinsecano con una sensazione di pienezza per difetto di espanisione. -- Nel terzo grado lo stomaco si dilata, essendo il piloro più basso, ne risulta una ritenzione gastrica. -- A questi sintomi si aggiunge il DERISTALTISMO DOLOROSO; le inferme provano dolori a mo' di coliche più o meno violenti, che, in generale appajano 3 o 4 ore dopo i parti accompagnandosi a contrazioni delle pareti dell'organo che si fanno vedere attraverso la cute. Questo fenomeno è dovuto alla lotta che sostiene lo stomaco per vnotare il sacco subpilorico.

Gli altri fenomeni consistono in vomiti, dolori dorsali, lombari, iliaci; si calmano tutti, col decubito orizzontale o con una fascia che sostenga le viscere. --Il Chapolot insiste sopra un rumore di glu glu molto speciale, che ha il carattere di essere ritmico colla respirazione, modificato dalla posizione dell'inferma e dalla compressione sullo stomaco.

Questo rumore è in relazione colla forma biloculare del ventricolo, forma che frequentemente è determinata dalla compressione esercitata dal corsetto.

I distrbi chimici consistono in una disposizione alla anacloridria. Finalmente hannovi disturbi nervosi e riflessi, congestione, palpitazione, appressione precordiale, poi debolezza, denutrizione generale, che sono la conseguenza di tutte queste condizioni sfavorevoli.

Come si comprende la cura consiste, innanzi tutto nella abolizione del corsetto, sostinendolo con una fascia a mo' di corazza per sostenere il seno e per servire di punto d'appoggio alle vestimenta. Se la distensione dello stomaco è già avvenuta deve trattarsi come la dilatazione: lavature con la sonda, posizione orizzontale dopo i pasti, regime opportuno ecc.

Domandare alla direzione dello Stabilimento

# G. C. Hérion - Venezia - Giudecca

ii Catalogo del CORSETTO (BUSTO) IGIENICO pura lana e maglia confezionato secondo le prescrizioni delle prime autorità mediche ed igieniste.

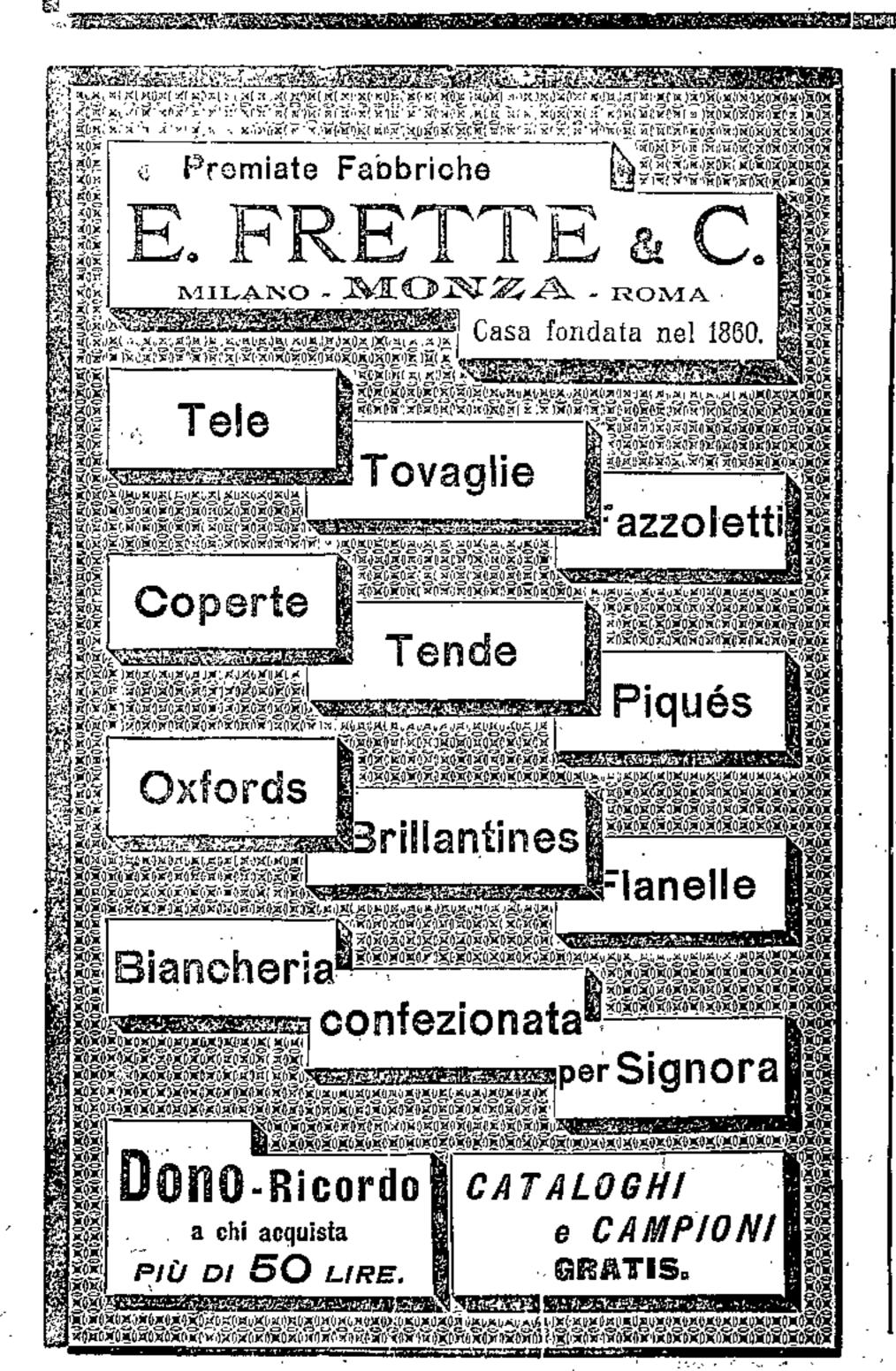

1355CV /

| ORARIO FERROVIARIO                                                                                                                       |                                                                                                                   |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Arrivi Partenze                                                                                                                          | Partenzo Arrivi                                                                                                   |  |  |
| da Udine a Venezia                                                                                                                       | da Venezia a Udine                                                                                                |  |  |
| M. 4.52 6.55<br>O. 4.45 8.50<br>D. 41.25 14.15<br>O. 43.20 48.20<br>O. 47.30 22.27<br>D. 20.48 23.—<br>Udine a Por enone<br>M. 6.05 9.49 | D. 4.45 7.40 C. 5.12 10. 10.50 15.24 D. 14.10 16.55 M. 13.30 23.40 C. 22.20 3.04 Pordenone a Udine M. 17.25 21.40 |  |  |
| da Casarsa — da Spilimbergo<br>a Spilimbergo — a Casarsa                                                                                 |                                                                                                                   |  |  |
| O. 9.10 9.55<br>M. 14.35 15.25<br>O. 18.40 19.25                                                                                         | O. 7.55 835<br>M. 1345 44.—<br>O. 1730 18.10                                                                      |  |  |
| da Casarsa   100 Pertograno a Portograno a Casarsa                                                                                       |                                                                                                                   |  |  |
| 0. 5.45 6.22                                                                                                                             | 0, 791 840<br>0 130: 1350<br>0, 91.27 22.5                                                                        |  |  |
| da S. Giorgio da Trieste<br>a Trieste a S. Giorgio                                                                                       |                                                                                                                   |  |  |
| 0. 6.10 8.35<br>0. 8.55 11.20<br>0. 14.20 17.40                                                                                          | a. S. Giorgio O. 5.50 8.40 O. 9 12 O 12.50 17.20                                                                  |  |  |
| da Udine a Pontebba O. 5.50 8 55 D. 7.55 9.55 O. 10.35 13.44 D. 17.6 19.9 O. 17.35 20.50                                                 |                                                                                                                   |  |  |
| O. 3.45 7.30<br>D. 8. 10.37<br>M. 15.42 19.45                                                                                            | Triane a Udine  A 8.2 11.40  K 9 12.55  D 15.40 19.55  11.50 y 1.30                                               |  |  |
| da Udine a Cividale<br>M. 6.7 6.38                                                                                                       | da Cividado a Udino                                                                                               |  |  |
| M. 9.50 1016<br>M. 11.20 11.48                                                                                                           | G 7.5 7.33<br>M. 40.04 10.57<br>M. 42.15 12.45<br>O 16.40 17.7<br>O 20.54 21.22                                   |  |  |
| da Udine — da Portogruaro<br>a Portogruaro — Mine                                                                                        |                                                                                                                   |  |  |
| O. 745 9.35<br>M. 13.05 15.29                                                                                                            | M. 8.5 9.45<br>O. 3 17 15 31<br>F. 17. 19.33                                                                      |  |  |

Vera arricciatrice insuperabile dei capelli preparata dai Fratelli Rizzi di Firenze, è assolutamente la migliore di quante ve ne sono in commercio. L'immenso successo ottenuto da ben 6 anni è una garanzia del suo mirabile effetto. Basta bagnare alla sera il pettine, passarlo nei capelli perchè questi restino splendidamente arricciati restando tali per una settimana. Ogni bottiglia è confezionata in elegante astuccio con annessi gli arricciatori speciali a nuovo sistema.

Si vende in bottiglie da Lire 150 a Lire 2.50. DEPOSITO GENERALE PRESSO LA PREMIATA PROFUMERIA ANTONIO LONG原GA — S. Salvatore, 4825 — VENEZIA In Udine presso l'ufficio annunzi del nostro Giornale.

# Il vero TORD - TRIPE

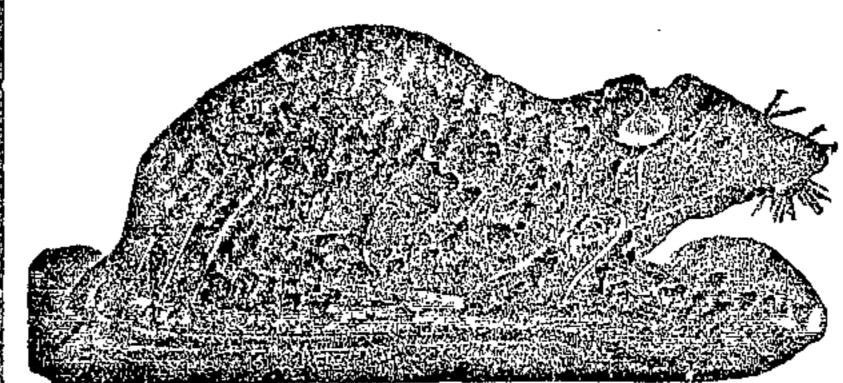

distruttore e sterminatore dei topi, sorci e talpe, si vende in pacchetti da centesimi 50 e da lire 1: deve portare la marca qui sopra nonchè il nome della ditta

ANTONIO LONGEGA VENEZIA

sola ed unica proprietaria e fabbricante per tutto il Regno d'Italia.

Clote la Salute 🏗

MILARO

Unico Deposito in UDINE presso l'Ufficio annunzi del Giornale di Udine.

# TOOMIN

di fare una cura ricostituente ricorra con fiducia al FERRO PAGLIARI del prof. Pagliari premiato con undici medaglie, quattro delle quali d'oro. Trovasi in in tutte le farmacie a L. 1.00 la bottiglia.

Trent'anni di continuo incontestato successo, 4000 certificati.

Il Forro Pagliari è il migliore che possieda la terapeutica. — Prof. Bouchardat. Parigi.

Il Ferro Pagliari è un medicamento tonico e ricostituente per eccellenza. — Clinica Medica di Firenze.

Gratis a richesta. Importante opuscolo illustrativo. Pagliari e C. Firenze.

Volate digerir beng eq.

Coincidenze. Da Portogranco par denezia alle ere 9.42 a 19.43. Da Verenia arriva ora 12.55

## IL FERRO-CHINA BISLERI

è uno squisito liquore igienico ed il migliore dei ricostituenti del sangue. Centinaia d'attestati medici delle maggiori illustrazioni d'Italia e dell'Estero ne provano la meravigliosa bontà ed efficacia. Inoltre, come scrisse il compianto Prof. SEMMOLA, Senatore del Regno n la sua tolleranza da parte dello stomaco rimpetto da altre preparazioni gli conferisce una indiscutibile superiorità. "

### L'Acqua di NOCERA - UMBRA

alcalina, digestiva, gazosa, battericamente para, venne giudicata da scienziati di fama europea quali Molescott, Cantani, Loreta, Mantegazza, Benedikt, Todaro, De-Giovanni ed altri

la miglior acqua da tavola del mondo

Una cassa da 50 bottiglio L 18,50 franco Nocera,

BISLER & C. MILANO